Spedizione in abbonamento postale

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledi, 23 aprile 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-364 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 385.

Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale medica, con Protocolli addizionali, firmati a Parigi l'11 dicembre 1953.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 385.

Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmati a Parigi l'11 dicembre 1953.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare 1 seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953:

- 1) Accordo interinale europeo riguardante la sicurezza sociale esclusi i regimi relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti con Protocollo addizionale;
- 2) Accordo interinale europeo riguardante i regimi di sacurezza sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti con Protocollo addizionale;
- 3) Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo addizionale.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo piecedente a decoriere dalla loro rispettiva entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà mserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1958

### GRONCHI

ZOLI - PELLA - TAMBRONI -Medici - Gui

Visto, il Guardasigilli Gonella

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse à l'invalidité et aux survivants

Les Gouvernements signataires du présent Accord, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de faciliter leur progrès social;

Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants de toutes les Parties Contractantes au présent Accord, au regard des lois et règlements de non contributif, à l'exclusion des prestations au titre sécurité sociale de chacune d'Elles, principe consacré par les Conventions de l'Organisation Internationale pour autant qu'ils résident depuis six mois sur le terdu Travail;

Affirmant egalement le principe en veitu duquel les ressortissants de toute Partie Contractante doivent bénéficier des accords de Sécurité sociale conclus entre deux ou plusieurs d'entre Elles;

Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d'un Accord intérimaire en attendant que soit conclue une Convention genérale fondée sur un ensemble d'accords bilatéraux,

Sont convenus de ce qui suit:

### Article 1er

- 1. Le présent Accord s'applique à toutes les lois et tous les règlements de securité sociale qui sont en vigueur à la date de signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement sur toute partie du territoire des Parties Contractantes, et qui visent:
- a) la maladie, la maternité et le décès (allocations au décès), y compris les prestations médicales non subordonnées à un critère de besoin;
- b) les accidents du travail et les maladies professionnelles;
  - c) le chomage;
  - d) les allocations familiales.
- 2. Le présent Accord s'applique aux régimes de prestations contributives et non contributives, y compris les obligations de l'employeur concernant la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Il ne s'applique pas à l'assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation.
- 3. Pour l'application du présent Accord, le terme « prestations » comprend tous suppléments ou majorations.
- 4. Les termes « ressortissants » et « territoire » d'une Partie Contractante auront la signification que cette Partie Contractante leur attribuera dans une declaration adressée au Seciétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes.

### Article 2

- 1. Sous réserve des dispositions de l'article 9, les ressortissants de l'une des Parties Contractantes sont admis au bénéfice des lois et règlements de toute autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière:
- a) en ce qui concerne les prestations au titre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu'ils résident sur le territoire de l'une des Parties Contractantes;
- b) en ce qui concerne toute prestation autre que les prestations au titre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu'ils aient leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie Contractante;
- c) en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité ou de chômage, pour autant qu'ils aient leur résidence normale sur le territoire de la dernière Pattie Contractante avant la première constatation médicale de la maladie, la date présumée de la conception ou le début du chômage, selon le cas;
- d) en ce qui concerne les prestations de caractère d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, lutoire de la dernière Partie Contractante.

- 2. Dans tous les cas où les lois et reglements de l'une des Parties Contractantes soumettent à des limitations les dioits d'un ressoitissant de cette Partie qui n'est pas ne sur son territoire, un ressortissant de toute autre Partie Contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première Partie Contractante né sur son territoire.
- 3. Dans tous les cas où, pour la détermination du droit à prestations, les lois et reglements de l'une des Parties Contractantes font une distinction entre les entants selon leur nationalité, les enfants des ressortissants des autres Parties Contractantes sont assimilés aux enfants des nationaux de cette Partie.

#### Article 3.

- 1. Tout accord relatif aux lois et règlements visés à l'article 1 qui a été ou pourra être conclu entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes est applicable, sous reserve des dispositions de l'article 9, à un ressortissant de toute autre Partie Contractante comme s'il était ressortissant de l'une des premières Parties, dans la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements:
- a) la détermination des lois et règlements nationaux applicables;
- b) la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, et notamment les dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes équivalentes pour l'ouverture et le maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations;
- c) le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire d'une des Parties au dit accord;
- d) les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d'application concernant les dispositions dudit accord visées au présent paragraphe.
- 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne s'appliquent à l'une quelconque des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéressé réside depuis six mois sur le territoire de la Partie Contractante dont il invoque le bénéfice des lois et reglements.

### Article 1.

Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l'espèce, les prestations non liquidées ou suspendues, en l'absence du présent Accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette de mande soit formulée dans un délai d'un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie Contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n'est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.

#### Article 5.

Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux on multilateraux qui sont plus favorables pour l'ayant dioit.

### Article 6.

Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la Sécurite sociale.

#### Article 7.

1. L'Anneve I au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les régimes de Securité sociale auxquels s'applique l'article 1, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date de signature du présent Accord.

2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l'Annexe I en ce qui concerne cette Partie. Ces notifications seront effectuées par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent Accord par la Partie Contractante intéressée, à la date de cette ratification.

#### Article S.

1. L'Annexe II au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les accords conclus par Elle auxquels s'applique l'article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent Accord.

2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe tout nouvel accord, conclu par Elle, auquel s'applique l'article 3. Cette notification sera effectuée par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en vigueur avant la date de ratification du présent Accord, à la date de cette ratification.

### Article 9.

1. L'Annexe III au présent Accord énumère les réserves formulées à la date de sa signature.

2. Toute Partie Contractante peut, lois de la notification effectuée conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 8, formuler une réserve concernant l'application du présent Accord à toute loi, tout règlement ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée lors de ladite notification; elle prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau règlement ou du nouvel accord.

3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou partie, une réserve formulée par Elle au moyen d'une notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue sans affecter les dispositions du présent

Accord.

### Article 10.

Les Annexes visée aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord.

### Article 11.

1. Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application du présent Accord.

- 2. Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application du présent Accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
- 3. S'il n'a pas été possible d'arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d'une des Parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant dans l'ordre d'ancienneté et nou ressoitissant d'une des Paities au différend.
- 4. La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitie sera rendue conformément aux principes généraux et à l'esprit du présent Accord; elle sera obligatoire et sans appel.

### Article 12.

En cas de dénonciation du présent Accord par l'une des Parties Contractantes:

- a) Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu; en particulier, si l'inte re-sé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation d'une Partie Contractante pendant qu'il réside sur le territone d'une autre Partie, il conservera le bénéfice de ce dioit:
- b) Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complementaires conclus entre ans à compter de son entrée en vigueur conformément les Parties Contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cour d'acquisition, les dispositions du présent Accord resteront applicables aux périodes d'assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendia effet.

## Article 13.

- 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifié. Les ins truments de ratification secont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.
- 3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification.

### Article 14.

- 1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
- 2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois survant.
- 3. Tout instrument d'adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d'une notification des renseignements qui figureraient dans les Annexes I et II au présent Accord si le gou-

vernement de l'Etat intéressé avait été, à la date de l'adhésion, signataire du présent Accord.

4. Aux fins d'application du présent Accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera réputé faire partie de l'Annexe dans laquelle il serait consigné si le Gouvernement de l'Etat intéressé était signataire du présent Accord.

### Article 15.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera:

- a) aux Membres du Conseil et au Directeur Général du Bureau International du Travail:
- i) La date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres qui l'auront ratifié, ainsi que ceux des Membres qui le ratifieront par la suite:
- ii) Le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 14 et la réception des rensergnements qui l'accompagnent;
- iii) Toute notification reque en application des dispositions de l'article 16 et la date à laquelle celle-ci prendra effet;
- b) aux Parties Contractantes et au Directeur Général du Bureau International du Tiavail:
- i) Toute notification reque en application des dispositions des articles 7 et 8;
- ii) Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;
- iii) Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9.

#### Article 16.

Le présent Accord est conclu pour une durée de deux aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13. Il restera ensuite en vigueur d'année en année pour toute Partie Contractante qui ne l'aura pas dénoncé, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration, soit de la période preliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fin d'une telle période.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: P. van ZEELAND

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: E. WAERUM

Pour le Gouvernement de la République française: BIDAULT

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d' Allemagne:

ADENAUER

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce. STEPHANOPOULOS

Pour le Gouvernement de la République islandaise: Kristinn Gudmundsson

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Piôinsias Mac Aogáin

Pour le Gouvernement de la République italienne: Ludovico Benvenuti

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:

Висн

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays Bas: J. W. BEIEN

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Halvard Lange

Pour le Gouvernement de la Sarre:

(par application de la résolution (53) 30 du Comité des Ministres)

P. van Zeeland

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Östen Undén

Pour le Gouvernement de la République turque:

F. Koprulu

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Anthony NUTTING

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

Annexe I à l'Accord intérimaire européen concernant la securite sociale, à l'exclusion des regimes relatifs à la vicillesse, a l'invalidite et aux survivants.

Regimes de sécurité sociale auxquels s'applique l'Accord

BEI GIQUE:

Lois et règlements concernant:

- a) La sécurite sociale des travailleurs (organisation de l'assurance obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité).
- b) La réparation des dommages résultant des accidents du travail, y compris des dispositions majorant les indemnités de réparation des accidents du travail et la reparation des dommages résultant des accidents du travail des gens de mer.
- c) La réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, y compris l'octroi d'allocations supplémentaires aux bénéficianes de rentes pour maladies professionnelles.
- d) La sécurite sociale des travailleurs (organisation du soutien des chômeurs).
- e) Les allocations familiales des travailleurs salariés et les allocations familiales des employeurs et des non salariés.

Tous les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif.

DANEMARK:

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance maladie (maladie, maternité, décès).
- b) L'assurance accidents.
- c) L'assurance chômage.
- d) Prestations médicales diverses.
- e) Législation temporaire relative aux allocations | ITALIE:

Tous ces régimes sont de caractère contributif sauf d) et e) qui sont non contributifs.

FRANCE:

Lois et règlements concernant:

- a) L'organisation de la sécurité sociale.
- b) Les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des protes sions non agricoles.
- c) Les dispositions des assurances sociales applicables aux salatiés et assimilés des professions agricoles.
  - d) Les prestations familiales.
- e) La prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  - f) Les régimes spéciaux de sécurité sociale.
  - g) L'attribution des allocations de chômage.

Tous les régimes sus-mentionnés, à l'exception de ce lui qui figure à l'alinéa g), sont de caractère contributit.

REPUBLIQUE FÉDERALE D'ALLEMAGNE:

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance maladie (maladie, maternité, décès).
- b) L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (y compris la réparation des accidents du travail des détenus).
  - c) L'assurance et l'assistance chômage.

Tous les régimes sus-indiqués, à l'exception du régime d'assistance chômage, sont de caractère contributif.

GRÈCE:

Lois et règlements concernant:

- a) Les assurances sociales, y compris l'assurance chômage.
- b) Les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs.

Ces régimes sont de caractère contributif.

ISLANDE:

Lois et règlements concernant:

- (i) L'assurance maladie.
  - (ii) Les prestations de maladie, allocations journalières.
  - (iii) Les primes de maternité et les allocations au décès.
- b) L'assurance accidents.
- Les allocations familiales. C)

Tous ces régimes sont de caractère contributif.

IRLANDE:

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance nationale contre la maladie.
- b) La réparation des accidents du travail.
- c) L'assurance chômage.
- d) L'assistance chômage.
- e) L'assurance chômage intermittent.
- f) Les allocations familiales.
- g) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies contagieuses.
- h) L'attribution d'allocations aux personnes souffrant de maladies contagieuses.
- i) Les régimes visant la protection médicale de la maternité et de l'enfance.
  - j) Le service médical scolaire.

Les régimes indiqués aux alinéas a), c) et e) sont de caractère contributif, les autres non-contributifs. (Le régime mentionné à l'alinéa b) impose une obligation aux employeurs, sans contribution de l'Etat).

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance maladie obligatoire.
- b) L'assurance anti-tuberculeuse obligatoire.

- c) L'assurance obligatoire contre les accidents du Suède: travail et les maladies professionnelles.
- d) La protection physique et économique des ouvrières-mères (prestations économiques à celles d'entre elles qui sont en état de grossesse ou en couches).
  - e) Les prestations de chômage.
- f) Les régimes spéciaux d'assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.
  - g) Les prestations familiales.

Le régime mentionné à l'alinéa e) ci dessus est en partie contributif et en partie non-contributif. Tous les autres régimes sont contributifs.

#### LUXEMBOURG:

Lois et règlements concernant:

- a) l'assurance maladie (maladie, maternité et décès).
- b) L'assurance contre les accidents du travail, y compris la revalorisation des rentes d'accidents.
  - c) Les prestations de chômage.
- d) Les allocations familiales, y compris les primes de naissance aux non-salariés et l'admission au bénéfice des allocations familiales des travailleurs frontaliers occupés dans le Grand-Duché.

Les régimes sus-indiqués, à l'exception des secours de chômage et des primes de naissance aux non-sala riés, sont de caractère contributif.

#### PAYS-BAS:

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance maladie (prestations en espèces et en nature, maternité).
- b) L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris les majorations des rentes.
- c) Les allocations familiales (travailleurs salariés, bénéficiaires de rentes, travailleurs indépendants).
  - d) L'assurance et l'assistance chômage.
- e) L'assurance maladie des travailleurs des mines (prestations en espèces et en nature, maternité).
- f) Les allocations familiales des travailleurs des mines.

Les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif, sous réserve des exceptions suivantes: allocations familiales des travailleurs indépendants et des bénéficiaires des rentes, assistance aux chômeurs.

#### Norvège:

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance maladie (maladie, maternité, décès).
- b) L'assurance accidents des ouvriers de l'industrie, etc.

L'assurance accidents des pêcheurs.

L'assurance accidents des gens de mer.

- c) L'assurance chômage.
- d) Les allocations familiales.

Ces régimes, à l'exception du régime des allocations familiales, sont de caractère contributif.

### SARRED:

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance maladie (maladie, maternité, décès).
- b) L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
  - c) Les allocations familiales.
  - d) L'assurance et l'assistance chômage.

Les régimes sus-indiqués, à l'exclusion du régime d'assistance chômage, sont de caractère contributif.

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance maladie.
- b) L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
- c) L'assurance chômage et l'assistance aux chômeurs.
  - d) Les allocations familiales communes.
  - e) Les primes de maternité.
  - f) Prestations médicales diverses.

Les régimes indiqués aux alinéas a) et b) et le régime d'assurance chômage mentionné à l'alinéa c) sont de caractère contributif. Le régime indiqué à l'alinéa () est en partie contributif et en partie non-contributif. Le régime d'assistance aux chômeurs mentionné à l'alinèa c) et les règimes indiqués aux alinèas d) et f) sont de caractère non-contributif.

#### TURQUIE:

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance maladie et maternité
- b) L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, maternité.
- c) Les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs.
- d) La responsabilité civile des employeurs touchant la réparation des accidents du travail et des maladres professionnelles des salariés qui ne sont pas couverts par l'assurance sociale obligatoire.

Tous ces régimes sont de caractere contributif.

### ROYAUME-UNI:

Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne. l'Irlande du Nord et l'Ile de Man:

- a) Etablissant les régimes d'assurance dans les cas de chômage, de maladie et de décès et pour les périodes de couches.
- b) Etablissant les régimes d'assurance dans les cas de blessures causées aux personnes par des accidents du travail et dans les cas de maladies et de blessures reconnues comme imputables au travail.
  - c) Etablissant le régime des allocations familiales.
  - d) Etablissant les services nationaux de santé.
- e) Relatifs aux anciens régimes de réparation des accidents et maladies du travail dans la mesure où ces régimes sont toujours en vigueur.

Les régimes indiqués aux alinéas a) et b) sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés aux alinéas c) et d) sont de caractère non-contributif.

Annexe II à l'Accord intérimaire européen concernant la sécurité seciale, à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants.

> Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s'applique l'accord (1)

#### BELGIQUE:

- a) Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l'assurance contre les accidents du travail, du 9 février 1921.
- b) Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947.

<sup>(1)</sup> Il est entendu que l'Accord s'applique également à tous les accords complémentaires, avenants protocoles et arrangements qui ont complété ou modifié lesdits accords.

- c) Convention générale entre la Belgique et la France RÉPUBLIQUE FÉDERALE D'AI LEMAGNE: sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
- d) Convention générale entre la Belgique et l'Italie sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
- c) Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949.
- f) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

#### DANEMARK:

- a) Convention entre le Danemark, la Norvège et la Suède relative à l'assurance accidents du travail, du 12 février 1919.
- b) Convention entre le Danemaik et les Pays Bas relative à l'assurance accidents, du 23 octobre 1926.
- c) Convention entre le Danemark et l'Islande sur la réciprocité en matière d'assurance ouvrière en cas d'accidents et en matière d'assurance invalidité, du 13 octo
- d) Convention entre le Danemark et l'Islande sur les passages entre les caisses maladie, en date du 1er avril 1939.
- e) Convention entre le Danemark et la Suède relative à l'assurance chômage, du 31 mai 1946.
- f) Convention entre le Danemark et la Suède sur les passages des membres d'une caisse maladie danoise à une caisse maladie suédoise et inversement, du 23 dé cembre 1947.
- g) Convention entre le Danemark et la Norvège sur les passages des membres d'une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie norvégienne et inversement, du 21 janvier 1948.
- h) Convention entre le Danemark et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l'assurance-chômage, du 12 mars 1951.

### FRANCE:

- a) Convention générale entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
- b) Convention générale entre la France et l'Italie tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
- c) Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, sur la sécurité sociale, du 11 juin 1948.
- d) Convention genérale entre la Fiance et la Sarre sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
- e) Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949.
- f) Convention générale entre la France et le Royaume Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, sur la sécurité sociale, du 28 janvier 1950.
- g) Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
- h) Convention générale entre la France et la République Fédérale d'Allemagne sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950.
- i) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

- a) Convention generale entre la Republique Fédérale d'Allemagne et la France sur la securité sociale, du 10 juillet 1950.
- b) Convention entre la République Fédérale d'Allemagne et les Pays Bas sur les assurances sociales, du 29 mars 1951.

- a) Convention entre l'Islande et le Danemark, sur la réciprocité en matière d'assurance ouvrière en cas d'accidents et en matiere d'assurance invalidité, du 13 octobre 1927.
- b) Convention entre l'Islande et la Norvège relative à l'assurance accidents du travail, du 31 mai 1930.
- c) Convention entre l'Islande et la Suède rélative à l'assurance accidents du travail. du 31 octobre 1930.
- d) Convention entre l'Islande et le Danemark sur les passages entre les caisses maladic, du 1er avril 1939. IRI ANDE:
- a) Accord entre l'Irlande et le Royaume Uni en ce qui concerne la Grande Bretagne, relatif à l'assurance maladie et à l'assurance maternité, du 13 septembre 1948.
- b) Accord entre l'Irlande et le Royaume Uni en ce qui concerne la Grande Bretagne, relatif à l'assurance chômage, du 24 mars 1949.

#### ITALIE:

- a) Convention générale entre l'Italie et la France tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948
- b) Convention genérale entre l'Italie et la Belgique sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.

### LUXEMBOURG:

- a) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949.
- b) Convention générale entre le Grand Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949.
- c) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays Bas sur la sécurite sociale, du 8 millet 1950.
- d) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

### PAYS-BAS:

- a) Convention entre les Pays Bas et la Belgique 1elative à l'assurance contre les accidents du travail, du 9 février 1921.
- b) Convention de réciprocité entre les Pays-Bas et la Norvège en matière d'assurance des ouvriers de l'industrie et des gens de mer contre les accidents, du 9 janvier 1925.
- c) Convention entre les Pays-Bas et le Danemark, relative à l'assurance accidents, du 23 octobre 1926.
- d) Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l'application de la législation des deux pars concernant les assurances sociales, du 29 août 1947.
- e) Convention générale entre les Pays Bas et la France sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
- f) Convention générale entre les Pays-Bas et le Grand Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale. du 8 juillet 1950.

- g) Convention entre les Pays Bas et la République Federale d'Allemagne sur les assurances sociales, du 29 mais 1951.
- h) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

#### NORVÈGE:

- a) Convention entre la Norvège, le Danemark et la Suède, relative à l'assurance accidents du travail, du 12 fevrier 1919.
- b) Convention de réciprocité entre la Norvège et les Pays Bas en matière d'assurance des ouvriers de l'industrie et des gens de mer contre les accidents, du 9 janvier 1925.
- c) Convention entre la Norvège et l'Islande relative à l'assurance accidents du travail, du 31 mai 1930.
- d) Convention entre la Norvège et la Suède sur les passages des membres d'une caisse de maladie norvégienne à une caisse de maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947.
- e) Convention entre la Norvège et le Danemark sur les passages des membres d'une caisse-maladie danoise à une caisse maladie norvégienne et inversement, du 21 janvier 1948.
- f) Convention entre la Norvège et la Suède sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l'assurance chômage, du 18 décembre 1948.
- g) Convention entre la Norvège et le Danemark sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l'assurance chômage, du 12 mars 1951.

#### SARRE:

Convention générale entre la Sarre et la France sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.

#### Stide:

- a) Convention entre la Suède, le Danemark et la Norvege. relative à l'assurance accidents du travail, du 12 tévrier 1919.
- b) Convention entre la Suède et l'Islande, relative à l'assurance accidents du travail, du 31 octobre 1930.
- c) Convention entre la Suède et le Danemark relative à l'assurance chômage, du 31 mai 1946.
- d) Convention entre la Suède et la Norvège sur les passages des membres d'une caisse-maladie norvégienne à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947.
- e) Convention entre la Suède et le Danemark sur les passages des membres d'une caisse maladie danoise à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 23 décembre 1947.
- f) Convention entre la Suède et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l'assurance chômage, du 18 décembre 1948.

### ROYAUME UNI:

- a) Convention générale sur la sécurité sociale, entre le Royaume Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et la France, du 11 juin 1948.
- b) Accord entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et l'Irlande relatif à l'assurance maladie et à l'assurance maternité, du 13 septembre 1948.
- c) Accord entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande Bretagne, et l'Irlande relatif à l'assurance chômage, du 24 mars 1949.

- d) Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume Uni, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, et la France, du 28 janvier 1950.
- e) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

Annexe III à l'Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale, à l'exclusion des regimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidite et aux survivants.

Réserves formulées par les Parties Contractantes

1. Le Gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante:

Sont exclues de l'application de l'Accord les dispositions de la loi danoise du 10 mai 1915, relative aux maladies contagieuses, qui imposent une condition de 1ésidence d'un an lorsque l'intéressé n'est pas un ressortissant danois ou n'appartient pas à une caisse de maladie reconnue par l'Etat.

- 2. Le Gouvernement de la France a formulé les réserves suivantes:
- a) Sont exclues de l'application de l'Accord les dispositions de la législation française relatives à la réparation des accidents du travail visant les détenus, sous réserve de l'existence d'un régime comportant les mêmes avantages dans le pays intéressé et dont pourraient bénéficier les détenus de nationalité française dans ce pays.
- b) Est exclue de l'application de l'Accord la loi française du 23 septembre 1948, n. 48-1473, modifiée, étendant aux étudiants certaines dispositions de l'Ordonnance du 17 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, sous réserve de l'existence d'un régime comportant les mêmes avantages dans le pays intéressé et dont pourraient bénéficier les étudiants de nationalité française dans ce pays.
- c) L'introduction des prestations familiales dans le champs d'application de l'Accord ne fait pas obstacle à ce que la législation française concernant les allocations de maternité réserve ces allocations aux parents dont les enfants ont la nationalité française à leur naissance ou l'acquièrent dans les trois mois, dès lors qu'il n'est pas fait de distinction suivant la nationalité des parents.
- 3. Le Gouvernement de l'Islande a formulé la réserve suivante :

Sont exclues de l'application de l'Accord les dispositions de la loi sur la Sécurité sociale n. 50-1946 relatives aux allocations familiales, sous réserve de l'existence dans le pays intéressé d'un régime d'allocations familiales dont les ressortissants islandais pourraient bénéficier.

- 4. Le Gouvernement de Luxembourg a formulé les réserves suivantes:
- a) Le Gouvernement du Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'Accord au système de prestations de naissance.
- b) L'application de l'Accord aux prestations de chômage est subordonnée à l'organisation de la participation financière des patrons et des salariés, ou de l'une de ces catégories seulement, dans l'allocation des secours de chômage.

5. Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve survante:

Est exclue de l'application de l'Accord la loi norvégienne du 24 octobre 1946 relative aux allocations familiales, sous réserve de l'existance, dans le pays untéressé, d'une régime d'allocations familiales dont les ressortissants norvégiens pourraient bénéficier.

- 6. Gouvernement de la Suède a formulé les réserves survantes:
- a) La loi suédoise relative à l'attribution à toutes les mères d'allocations de maternité, subordonnées à un critère de ressources, ne s'applique pas aux ressortissants d'une Partie Contractante qui a abrogé les dispositions légales piévoyant le paiement de prestations de maternité en espèces.
- b) La disposition de la législation suédoise sur les allocations familiales qui régit le droit aux prestations familiales au titre d'un enfant ressortissant d'un autre pays est considérée comme conforme aux dispositions de l'article 2 de l'Accord.
- c) Est exclue de l'application de l'Accord la disposition de la législation suédoise sur l'assistance aux chômeurs aux termes de laquelle un ressortissant d'un autre pays doit avoir travaillé un an en Suède pour être admis au bénéfice de ce régime d'assistance.
- réserve suivante:

La législation du Royaume-Uni ne permet pas, pour l'instant, d'appliquer intégralement sur son territoire tous les principes de l'Accord aux régimes d'allocations familiales; le Gouvernement britannique se voit en conséquence dans l'obligation de formuler la réserve pro visoire suivante:

Pour l'application des régimes des allocations familiales en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et dans l'Ile de Man, le ressortissant d'une autre Partie Contractante ne sera assimilé à un ressortissant du Royaume Uni qu'à condition qu'il ait séjourné en Gran de-Bretagne, en Irlande du Nord ou dans l'Ile de Man pendant cent cinquante six semaines au moins au cours des quatre années précédant immediatement la date à laquelle l'allocation est demandée; sont assimilées aux périodes de séjour les périodes de service aux torces armées ou dans la marine marchande, telles qu'elles sont définies par la législation butannique en la matière.

Protocole additionnel à l'Accord intérimaire européen con-cernant la sécurité sociale à l'exclusion des regimes re-latifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants.

Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Membres du Conseil de l'Europe,

Vu les dispositions de l'Accord intérimaire européen concernant la Sécurité Sociale, à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, signé à Paris, le 11 décembre 1953 (dénommé cı-après « l'Accord principal »);

Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Rétugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (dénommée ci-après « la Convention »);

Désireux d'étendre aux réfugiés, tels qu'ils sont dé finis dans la Convention, le bénéfice des dispositions de l'Accord principal,

Sont convenus de ce qui suit:

### Article 1er

Pour l'application du présent Protocole, le terme « réfugié » a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la Convention, sous réserve que chacune des Parties Contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration precisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l'article 1er de la Convention. Elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par Elle en vertu du présent Protocole, à moins qu'Elle n'ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier la Convention.

### Article 2.

Les dispositions de l'Accord principal sont applicables aux réfugiés dans les conditions prévues pour les ressortissants des Parties à cet Accord. Toutefois, les dispositions de l'article 3 de l'Accord principal ne sont appliquées aux réfugiés que dans le cas où les Parties aux accords mentionnés dans ledit article ont ratifie le présent Piotocole ou viennent à y adherer.

### Article 3.

- 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des 7. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la Membres du Conseil de l'Europe qui ont signe l'Accord principal. Il sera ratifié.
  - 2. Tout Etat qui a adhéré à l'Accord principal peut adhérer au présent Protocole.
  - 3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.
  - 4. Pour tout Etat signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout Etat adhérent, le present Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le depôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
  - 5. Les instruments de ratification et d'adhésion du présent Protocole seront déposés près le Seciétaire Genéral du Conseil de l'Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe, aux Etats adherents et au Directeur Général du Bureau International du Travail, les noms des Etats qui l'auront ratifié ou y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: P. van Zeeland

Pour le Gouvernement du Royaume de Dancmark:

Pour le Gouvernement de la République française: BIDAULT

Pour le Gouvernement de la République Fédérals d'Allemagne:

ADENALER

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: STEPHANOPOULOS

Pour le Gouvernement de la République islandaise: Kristinn Gudmundsson

Pour le Gouvernement d'Irlande: Prôinsias Mac Aogáin

Pour le Gouvernement de la République italienne: Ludovico Benvenuti

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxem bowg:

BECH

Pour le Gouvernement du L'oyaume des Pays Bas: J. W. BEYEN

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvege: Halvard Lange

Pour le Gouvernement de la Sarre:

(par application de la resolution (53) 30 du Comité des Ministres)

P. van Zeeland

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Östen Undén

Pour le Gouvernement de la République turque: F. KOPRULU

Pour le Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bictagne et d'Irlande du Noid: Anthony NUTTING

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica li Ministro per gli affari esteri

PELLA

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invaliditè et aux survivants.

Les Gouvernements signataires du présent Accord, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, ann notamment de faciliter leur progrès social;

Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants de toutes les l'arties Contractantes in Diésent Accord, au regard des lois et règlements regis sant dans chacune d'Elles le service des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants, principe consa cré par les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail;

Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie Contractante doivent bénéficier des accords sur les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants, conclus entre deux ou plusieurs d'entre Elles:

Desireux de donner effet à ces principes par la conclusion d'un Accord intérimaire en attendant que soit conque une convention genérale tondée sur un ensemble d'accords bilatéraux,

Sont convenus de ce qui suit:

### Article 1er.

1. Le présent Accord s'applique à toutes les lois et tous les règlements qui sont en vigueur à la date de signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement len cours d'acquisition, et notamment les dispositions

sur toute partie du territoire des Parties Contractantes. et qui visent:

- a) les prestations de vieillesse;
- b) les prestations d'invalidité autres que celles qui sont servies au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies protessionnelles;
- c) les prestations de survivants autres que les allocations au décès et les prestations qui sont servies au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.
- 2. Le présent Accord s'applique aux régimes de prestations contributives et non contributives. Il ne s'applique pas à l'assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux victimes de guerie ou de l'occupation
- 3. Pour l'application du présent Accord, le terme « prestations » comprend tous suppléments ou majorations.
- 4. Les termes « ressortissants » et « territoire » d'une Partie Contractante auront la signification que cette Partie Contractante leur attribuera dans une declaration adressée au Secrétaire Genéral du Conseil de l'Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes.

### Article 2.

- 1. Sous réserve des dispositions de l'article 9, les ressortissants de l'une des Parties Contractantes sont admis au bénéfice des lois et reglements de toute autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette derniere, pour autant que:
- a) en ce qui conceine les prestations d'invalidité prévues par un régime contributif ou non contributif, ils aient établi leur résidence normale sur le territoire de la deinière Partie Contractante avant la première constatation médicale de la maladie qui est à l'origine de l'invalidité;
- b) en ce qui concerne les prestations prévues par un régime non contributit, ils aient reside sur ce teiritoire au moins quinze ans au total depuis l'âge de vingt ans, y résident normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation et continuent à y resider normalement;
- c) en ce qui conceine les prestations prévues par un régime contributif, ils résident sur le territoire de l'une des Parties Contractantes.
- 2. Dans tous les cas où les 'ois et règlements de l'une des Parties Contractantes soumettent à des limitations les droits d'un ressortissant de cette Partie qui n'est pas né sur son territoire, un ressortissant de toute autre Partie Contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première Partie Contractante né sur son territoire.

### Article 3.

- 1. Tout accord relatit aux lois et règlements visés à l'article 1 qui a été on pourra être conclu entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 9, à un ressortissant de toute autre Partie Contractante comme s'il était ressortissant de l'une des premières Parties, dans la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements
- a) la détermination des lois et règlements nationaux applicables;
  - b) la conservation des droits acquis et des droits

relatives à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes équivalentes pour l'ouverture et le maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations;

- c) le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire d'une des Parties audit accord;
- d) les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d'application concernant les dispositions dudit accord visées au présent paragraphe.
- 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent à l'une quelconque des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéréssé a résidé au moins quinze ans au total, depuis l'âge de vingt ans, sur le territoire de la Partie Contractante dont il invoque le bénéfice des lois et des règlements, et s'il y réside normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation.

### Article 4.

Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l'espèce, les prestations non liquidées ou suspendues en l'absence du présent Accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d'un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie Contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n'est pas tormulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.

#### Article 5.

Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règléments nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l'ayant droit.

### Article 6.

Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la Sécurité sociale.

### Article 7.

1. L'Annexe I au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les régimes de Sécurité sociale auxquels s'applique l'Article 1, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date de signature du présent Accord.

2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l'Annexe I en ce qui concerne cette Partie. Ces notifications seront effectuées par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent Accord par la Partie Contractante intéressée, à la date de cette ratification.

### Article 8.

cius par Elle auxquels s'applique l'article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent Accord.

2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe tout nouvel accord, conclu par Elle, auquel s'applique l'article 3. Cette notification sera effectuée par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en vigueur avant la date de ratification du présent Accord, à la date de cette ratification.

### Article 9.

1. L'Annexe III au présent Accord énumere les réserves formulées à la date de sa signature.

2. Toute Partie Contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 8, formuler une réserve concernant l'application du présent Accord à toute loi, tout règlement ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée lors de ladite notification; elle prend effet à la date d'entree en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau règlement ou du nouvel accord.

3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou partie, une réserve formulée par Elle au moyen d'une notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue sans affecter les dispositions du présent Accord.

Article 10.

Les Annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord.

### Article 11.

- 1. Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application du présent Accord.
- 2. Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application du présent Accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
- 3. S'il n'a pas été possible d'arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d'une des Parties au différend, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant l'ordre d'ancienneté et non ressortissant d'une des Parties au différend.
- 4. La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera rendue conformément aux principes généraux et à l'esprit du présent Accord; elle sera obbligatoire et sans appel. Article 12.

En cas de dénonciation du présent Accord par l'une des Parties Contractantes,

a) Tout droit acquis en vertu des dispositions du 1. L Annexe II au présent Accord précise, en ce qui présent Accord sera maintenu; en particulier, si l'intéconcerne chaque Partie Contractante, les accords con-lressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation d'une Partie Contractante pendant qu'il réside sur le territoire d'une autre Partie, il conservera le bénéfice de ans à compter de son entrée en vigueur conformément ce droit;

b) Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre les Parties Contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d'acquisition, les dispositions du présent Accord resteront applicables aux périodes d'assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

#### Article 13.

- 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
- 2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.
- 3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois survant le dépôt de l'instrument de ratification.

### Article 14.

1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adherer au présent Accord.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Se crétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.

3. Tout instrument d'adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d'une notification des renseignements qui figureraient dans les Annexes I et II au présent Accord si le gou vernement de l'Etat intéressé avait été, à la date de l'adbésion, signataire du présent Accord.

4. Aux fins d'application du présent Accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera réputé taire partie de l'Annexe dans laquelle il serait consigné si le gouvernement de l'Etat intéressé était signataire du présent Accord.

### Article 15.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe noti

a) aux Membres du Conseil et au Directeur Géne ral du Bureau International du Travail:

1) la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres qui l'auront ratifié, ainsi que ceux des Membres qui le ratifieront par la suite;

ii) le dépôt de tout instrument d'adhésion effec tué en application des dispositions de l'article 14 et la réception des renseignements qui l'accompagnent;

111) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 16 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

b) aux Parties Contractantes et au Directeur Général du Bureau International du Travail:

i) toute notification reçue en application des dispositions des articles 7 et 8;

ii) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;

iii) le retrait de toute réserve effectué en appli cation des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9.1

### Article 16.

Le présent Accord est conclu pour une durée de deux aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13. Il restera ensuite en vigueur d'année en année pour toute Partie Contractante qui ne l'aura pas dénoncé, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fine d'une telle période.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail.

Pour le Gouvernement du Royanme de Belgique: P. van Zeeland

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: E. WAERUM

Pour le Gouvernement de la République française:

Pour le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne:

ADENAUER

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: STEPHINOPOULOS

Pour le Gouvernement de la Republique islandaise: Kristinn Gudmundsson

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Piôinsias Mac Aogáin

Pour le Gouvernement de la République italienne: Ludovico Benvenuti

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg: BECH

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays Bas: J. W. BEYEN

Pour le Gouvernement du Royaume de Noivège: Halvard Lange

Pour le Gouvernement de la Sarre:

(par application de la résolution (53) 30 du Comité des Ministres)

P. van Zeeland

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Östen Undén

Pour le Gouvernement de la République turque: F. Koprulü

Pour le Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Anthony Nutting

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affan esten

PILLA

# Annexe I à l'Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatits à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants.

Régimes de sécurité sociale auxquels s'applique l'Accord

### BELGIQUE:

Lois et règlements concernant:

 a) L'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des ouvriers et des non-salariés.

b) L'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés.

c) Le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.

d) La sécurité sociale des travailleurs (pensions complémentaires de vieillesse et de survivants).

e) La securité sociale des travailleurs (organisation de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité).

f) Les allocations spéciales aux estropiés, mutilés, infirmes congénitaux, sourds et muets.

Le régime mentionné à l'alinéa f) ci dessus est de caractère non contributif. Tous les autres régimes sont contributifs.

### DANEMARK:

Lois et règlements concernant:

a) Les pensions de vieillesse.

- b) Les pensions d'invalidité, y compris les pensions accordées conformément aux paragraphes 247 à 249 de la Loi sur la Piévoyance sociale.
- c) Les prestations aux enfants de veuves et de veufs et aux orphelins (chapitre XVI de la loi sur la Prévoyance sociale).

Tous ces régimes sont de caractère non contributif. France:

Lois et règlements concernant:

a) L'organisation de la sécurité sociale.

- b) Les dispositions genérales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des protessions non agricoles.
- c) Les dispositions des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles.
  - d) L'allocation aux vieux ciavailleurs salaires.
- e) L'allocation de vieillesse des personnes non salariées.
  - f) Les régimes spéciaux de sécurité sociale.
  - g) La législation sur l'allocation speciale.
- h) L'allocation de compensation aux aveugles et grands infirmes travailleurs.

Les régimes indiqués aux alinéas a), b), c) et f) cidessus sont de caractère contributif.

Les régimes indiqués aux alinéas d), g) et h) sont de caractère non contributif.

La législation indiquée à l'alinéa e) institue, d'une part, un régime permanent de caractère contributif, d'autre part, un régime transitoire de caractère non contributif s'appliquant aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisations exigées pour bénéficier du régime contributif.

### RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALIEMAGNE:

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance pensions des ouvriers.
- b) L'assurance pensions des employés et des artisans.
  - () L'assurance pensions des ouvriers des mines. Tous des régimes sont contributifs.

#### GRÈCE:

Lois et règlements concernant:

a) Les assurances sociales.

b) Les régimes spéciaux de pensions pour certaines catégories de travailleurs, y compris certaines professions libérales (avocats, médecins, ingénieurs civils, etc.).

Ces régimes sont contributifs.

### ISLANDE:

Lois et règlements concernant:

- a) Les pensions de vieillesse.
- b) Les pensions d'invalidité.
- c) (i) Les pensions d'enfants.

(ii) Les pensions de veuves.

Pour l'application du présent Accord, ces régimes sont acceptés comme non contributifs.

#### IRLANDE:

Lois et règlements concernant:

- a) Les pensions de vieillesse.
- b) (i) Les pensions d'aveugles.
  - (ii) L'assurance nationale contre la maladie.

c) Les pensions de veuves et d'orphelins.

Le régime indiqué à l'alinéa a) ci-dessus est de caractère non contributif. Le régime indiqué à l'alinéa b) (i) est non contributif et celui mentionné sous l'alinéa b) (ii) est contributif. Quant au régime indiqué à l'alinéa c), il est en partie contributif et en partie non contributif.

#### ITALIE:

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance générale obligatoire en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès.
- b) Les régimes spéciaux d'assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.

Ces régimes sont contributifs.

### LUXEMBOURG:

Lois et règlements concernant:

- a) Le régime général de l'assurance contre la vieillesse, l'invalidité et le décès prémature.
  - b) L'assurance pensions des employés privés.
- c) L'assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgistes.
  - d) L'assurance pensions des artisans.

Tous ces régimes sont contr<u>i</u>butifs, saut les pensions transitoires des artisans.

### PAYS-BAS:

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance contre la vieillesse, l'invalidité et le décès prématuré, y compris les dispositions relatives aux majorations des rentes.
  - b) Les allocations provisoires de vieillesse.
- c) Le régime des pensions des ouvriers des mines. Le régime indiqué à l'alinéa b) est de caractère non contributif. Les autres sont contributifs.

#### Norvège:

Lois et règlements concernant:

- a) Les pensions de vieillesse.
- b) Les secours aux aveugles et aux infirmes.
- c) L'assurance pensions des gens de mer.
- d) L'assurance pensions des travailleurs forestiers.
- e) Les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants des salariés de l'Etat.

Les régimes indiqués aux alinéas a) et b) ci desens sont de caractère non contributif. Les autres sont contributifs.

### SARRE:

Lois et règlements concernant:

- a) L'assurance pensions des ouvriers,
- b) L'assurance pensions des employés et des artisans.
  - c) L'assurance pensions des ouvriers des mines.
  - d) L'assurance pensions dans la sidérurgie.

Tous ces régimes sont contributifs.

### SUÈDE:

Lois et règlements concernant:

a) Les pensions nationales.

b) Les allocations familiales spéciales aux enfants des veuves et des invalides, etc.

c) L'allocation aux veuves et veufs avec enfants. Tous ces régimes sont de caractère non contributif.

Lois et règlements concernant:

a) L'assurance vieillesse.

b) Les régimes speciaux de pensions pour certai nes catégories de travailleurs.

Ces régimes sont contributifs,

### ROYAUME UNI:

Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'Île de Man:

 a) Etablissant les régimes d'assurance pour les malades, les survivants et les vieillards.

b) Relatifs aux pensions non contributives pour les vieillards et les aveugles.

Les régimes indiqués à l'alinéa a) sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés à l'alinéa b) sont non contributifs.

#### Annexe II à l'Accord intérimaire concernant les régimes de securité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants.

Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s'applique l'Accord (1)

#### BELGIQUE:

- a) Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947.
- b) Convention générale entre la Belgique et la France sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
- c) Convention entre la Belgique et l'Italie sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
- a) Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949.
- e) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

### DANEMARK:

Convention générale entre le Danemark et la France sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951.

#### FRANCE:

a) Convention générale entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.

b) Convention générale entre la France et l'Italie tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité

sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.

- c) Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne sur la sécurité sociale, du 11 juin 1948.
- d) Convention générale entre la France et la Sarre sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
- e) Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949.
- f) Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
- g) Convention générale, sur la sécurité sociale, entre la France et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, du 28 janvier 1950.
- h) Convention générale entre la France et la République Fédérale d'Allemagne sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950.
- i) Convention générale entre la France et le Danemark sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951.
- 1) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALIEMAGNE:

- a) Convention génerale entre la République Fédérale d'Allemagne et la France sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950.
- b) Convention entre la République Fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas sur les assurances sociales, du 29 mars 1951.

### IRLANDE:

Accord entre l'Irlande et le Royaume Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, relatif à l'assurance maladie et à l'assurance maternité, du 13 septembre 1948. ITALIE:

- a) Convention générale entre l'Italie et la France tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la législation trançaise sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
- b) Convention entre l'Italie et la Belgique sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.

### LUXEMBOURG:

- a) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949.
- b) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949.
- c) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 8 juillet 1950.
- d) Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

### PAYS-BAS:

- a) Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947.
- b) Convention générale entre les Pays-Bas et la France sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
- c) Convention générale entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 8 juillet 1950.

<sup>(1)</sup> Il est entendu que l'Accord s'applique également à tous les accords complementaires, avenants, protocoles et arrange ments qui ont complete ou modifie lesdits accords.

- d) Convention entre les Pays Bas et la République Fédérale d'Allemagne sur les assurances sociales, du 29 mars 1951.
- e) Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa taires du Pacte de Bruxelles.

Convention générale entre la Sarre et la France sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.

#### ROYAUME-UNI:

- a) Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et la France, du 11 juin 1948.
- b) Accord entre le Royaume Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne et l'Irlande, relatif à l'assurance maladie et à l'assurance maternité, du 13 septembre 1948.
- c) Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume-Uni et la France, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, du 28 janvier 1950.
- d) Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Biuxelles.

#### Annexe III à l'Accord intérimaire concernant les régimes de securité sociale relatifs a la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants.

Réserves formulées par les Parties Contractantes

1. Le Gouvernement du Danemark a formulé le réserve survante:

La loi danoise relative aux pensions de vieillesse et d'invalidité n'est pas applicable aux ressortissants d'une Partie Contractante qui a abrogé ses dispositions legales concernant les pensions de vieillesse et d'invalidité.

2. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé la réserve suivante:

Le bénéfice des pensions transitoires non contributives subordonnées à une condition de besoin, prévues par la législation luxembourgeoise concernant l'assurance des artisans, ne sera accordé qu'aux ressortissants des Etats dont la législation comporte des pensions analogues en faveur des ressortissants luxembourgeois.

3. Le Gouvernement du Royaume Uni a formulé la réserve suivante:

Les dispositions de l'Accord ne sont pas applicables aux anciens régimes des pensions de vieillesse non contributifs en Giande Bretagne, Irlande du Nord et Ile de Man. Toutefois, il est entendu que des prestations équivalentes seront servies aux ressortissants des l'arties Contractantes dans les mêmes conditions qu'aux sujets britanniques en vertu des régimes de l'assistance nationale en Grande-Bietagne, Irlande du Nord et Ile de Man.

Protocole additionnel à l'Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieil-lesse, à l'invalidité et aux survivants.

Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Membres du Conseil de l'Europe,

concernant les régimes de Sécurité Sociale relatifs à la du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en com-

vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, signé à Paris, le 11 décembre 1953 (dénommé ci-après « l'Accord principal »):

Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (dénommée ci-après « la Convention »);

Désireux d'étendre aux réfugiés, tels qu'ils sont définis dans la Convention, le bénéfice des dispositions de l'Accord principal,

Sont convenus de ce qui suit:

### Article 1er

Pour l'application du présent Protocole, le terme « réfugié » a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la Convention, sous réserve que chacune des Parties Contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l'article 1er de la Convention Elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par Elle en vertu du présent Protocole, à moins qu'Elle n'ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier la Convention.

### Article 2.

Les dispositions de l'Accord principal sont applicables aux réfugiés dans les conditions prévues pour les ressortissants des Parties à cet Accord. Toutefois, les dispositions de l'article 3 de l'Accord principal ne sont appliquées aux réfugiés que dans les cas où les Parties aux accords mentionnés dans ledit article ont ratifié le présent Protocole ou viennent à y adhérer.

### Article 3.

- 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe qui ont signé l'Accord principal. Il sera ratifié.
- 2. Tout Etat qui a adhéré à l'Accord principal peut adhérer au présent Protocole.
- 3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.
- 4. Pour tout Etat signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout Etat adhérent, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
- 5. Les instruments de ratification ed d'adhésion du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe, aux Etats adhérents et au Directeur Général du Bureau International du Travail, les noms des Etats qui l'auront ratifié ou y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en Vu les dispositions de l'Accord intérimaire européen un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives muniquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: P. van ZEELAND

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Pour le Gouvernement de la Répub'ique française: BIDAULT

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

ADENAUER

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: STEPHANOPOULOS

Pour le Gouvernement de la République islandaise: Kristinn Gudmundsson

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Prôinsias Mac Aogáin

Pour le Gouvernement de la République italienne: Ludovico Benvenuti

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:

BECH

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays Bas: J. W. BEYEN

Pour le Gouvernement du Royaume de Novvege: Halvard LANGE

Pour le Gouvernement de la Saire:

(par application de la résolution (53) 30 du Comité des Ministres)

P. van Zeeland

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Östen Undén

Pour le Gouvernement de la République turque: F. KOPRULU

Pour le Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:

Anthony Nutting

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA

### Convention européenne d'assistance sociale et médicale

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres ann, notamment, de favoriser leur progrès social;

Résolus, conformément à ce but, à étendre leur coopération dans le domaine social, en établissant le principe de l'égalité entre leurs ressortissants respectifs au regard de l'application des législations d'assistance sociale et médicale;

Désireux de conclure une convention à cet effet, Sont convenus de ce qui suit:

## TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

tantes, en séjour regulier sur toute partie de son ter- que l'intéressé a besoin d'assistance.

ritoire auquel s'applique la présente Convention et qui sont privés de ressources suffisantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l'assistance sociale et médicale (dénommée ci après « assistance ») prévue par la législation en vigueur dans la partie du territoire considéré.

#### Article 2.

a) Pour l'application de la présente Convention, les termes « assistance », « ressortissants ». « territoires » et « Etat d'origine » ont la signification survante:

i) « Assistance » désigne, en ce qui concerne chacune des Parties Contractantes, toute assistance prévue par les lois et règlements en vigueur sur toute partie de son territoire tendant à accorder aux personnes démunies de ressources suffisantes les movens d'existence et les soins que nécessite leur état à l'exception des pensions non contributives et des prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation.

ii) Les termes « ressortissants » et « territoires » d'une Partie Contractante auront la signification que cette Partie Contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Géneral du Conseil de l'Europe, qui la communiqueia à chacune des autres Parties Contractantes. Il est toutefois précisé que les anciens ressortissants d'un Etat, qui ont perdu leur nationalité sans en avoir été déclares déchus et qui, dès lors, sont devenus apatiides, continueront à êtie considérés comme ressortissants jusqu'à ce qu'ils aient acquis une autre nationalité.

iii) « Etat d'origine » designe l'Etat dont est ressortissant l'individu appele à beneficier des dispositions

de la présente Convention.

b) Les lois et règlements en vigueur sur les territoires des Parties Contractantes auxquels la présente Convention est applicable, ainsi que les réserves formulées par les Parties, sont énumérés respectivement aux aunexes I et II.

### Article 3.

La preuve de la nationalité de l'interessé est administrée selon les règles prévues en la matiere par la législation de l'Etat d'origme.

### Article 4.

Les frais d'assistance engages en faveur d'un ressortissant de l'une quelconque des Parties Contractantes sont supportés par la Partie Contractante qui auta accordé l'assistance.

### Article 5.

Les Parties Contractantes s'engagent, dans la mesure où leurs lois et règlements le permettent, à se prêter leurs bons offices en vue de faciliter le remboursement, dans toute la mesure du possible, des frais d'assistance soit par des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers l'assisté, soit par des personnes obligées de pourvoir à l'entretien de l'intéressé.

# TITRE II RAPATRIEMENT

#### Article 6.

a) Une Partie Contractante ne peut rapatrier un res-Chacune des Parties Contractantes s'engage à faire sortissant d'une autre Partie Contractante, résidant bénéficier les ressortissants des autres Parties Contrac- en séjour regulier sur son territoire, pour le seul motif

b) Rien dans la présente Convention ne fait obstacle au droit d'expulsion pour tout motif autre que celui qui est mentionné au paragraphe précédent.

### Article 7.

- a) Par dérogation aux dispositions de l'article 6 a) ci-dessus, une Partie Contractante peut rapatrier un ressortissant d'une autre Partie Contractante résidant sur son territoire pour le seul motit mentionné à l'article 6 a) dans le cas où les conditions ci apiès se trouveraient réunies:
- 1) Si l'intéressé ne réside pas d'une façon continue sur le territoire de cette Partie Contractante depuis au moins cinq ans s'il y est entré avant d'avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou depuis au moins dix ans s'il y est entré après avoir atteint cet âge;

11) est dans un état de santé qui permette le transport;

111) n'a pas d'attaches étroites qui pourraient le lier au pays de résidence.

- b) Les Parties Contractantes entendent ne recourir au rapatriement qu'avec une grande modération et seulement lorsque des raisons d'humanité ne font pas obstacle.
- c) Dans le même esprit, les Parties Contractantes admettent que, si le rapatriement s'exerce à l'égard d'un assisté, il convient d'offrir à son conjoint et aux enfants toutes facilités pour l'accompagner.

### Article 8.

- a) La Partie Contractante qui rapatrie un ressortissant conformément aux dispositions de l'article 7 supporte les frais de rapatriement jusqu'à la frontière du territoire sur lequel le ressortissant est rapatrié.
- b) Chaque Partie Contractante s'engage à recevoir chacun de ses ressortissants rapatries contormément aux dispositions de l'article 7.
- c) Chaque Partie Contractante s'engage à permettre le passage à travers son territoire de toute personne rapatriée conformément à l'article 7.

### Article 9.

Si l'Etat dont l'assisté se prétend ressortissant ne le reconnaît pas comme tel, cet Etat doit fournir des justifications nécessaires à l'Etat de residence dans un délai de trente jours, ou, à defaut, dans le plus bref délai possible.

### Article 10.

a) Quand le rapatriement est décidé, les autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat d'origine sont avisées — si possible trois semaines à l'avance — du rapatriement de leur ressortissant.

b) Les autorités du ou des pays de transit en sont informées par les autorités de l'Etat d'origine.

c) La désignation des lieux de remise fait l'objet d'ententes entre les autorités compétentes du pays de résidence et du pays d'origine.

# TITRE III RESIDENCE

### Article 11.

a) Le séjour d'un ressortissant étranger sur le ter-fecter le contenu des annexes I et III. ritoire de l'une des Parties Contractantes est réputé

ou tout autre permis prévu par les lois et règlements du pays en question l'autorisant à séjourner sur ce territoire. Le défaut de renouvellement de l'autousation, s'il est dû uniquement à l'inadvertance de l'intéressé, n'entraîne pas la perte du benéfice de l'assis-

b) Le séjour est réputé irrégulier à dater de toute décision d'éloignement prise à l'encontre de l'interesse sauf s'il est sursis à l'exécution de cette mesure.

### Article 12.

La date de départ du délai de résidence fixé par l'article 7 est déterminée dans chaque pays, saut, preuve du contraire, soit par des preuves résultant d'enquêtes administratives, soit par les documents énumerés à l'annexe III ou par des documents considéres par les lois et règlements de chacun des pays comme faisant foi de la résidence.

### Article 13.

a) La continuité de la residence est attestée par tous moyens de preuve en usage dans le pays de residence, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle ou la production de quittances de loyer.

b) (i) La résidence est considérée comme continue nonobstant des absences d'une durée inferieure à trois mois, à la condition qu'elles n'aient pas pour motif le rapatriement ou l'expulsion.

(ii) Les absences d'une durée de six mois ou plus

interrompent la continuité de la résidence.

(iii) En vue de déterminer si une absence d'une durée de trois à six mois interrompt la continuité de la résidence, il est tenu compte de l'intention de l'intéressé de retourner dans le pays de résidence et de la mesure dans laquelle il a maintenu ses liens avec ce pays pendant son absence.

(iv) Le service sur des navires immatriculés dans le pays de résidence n'est pas censé interrompre la continuité de la résidence. Le service sur d'autres navires est traité conformément aux dispositions des alinéas (i) à (iii) ci-dessus.

### Article 14.

N'entrent pas dans le calcul de la durée de résidence les périodes au cours desquelles des prestations d'assistance imputées sur les fonds publics en application des textes énumérés à l'annexe I ont été perçues par l'intéressé, à l'exception des soins médicaux pour maladies aigues ou des soins de courte durée.

## TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 15.

Les administrations et les autorités diplomatiques ou consulaires des Parties Contractantes se prêteront mutuellement toute assistance pour l'exécution de la présente Convention.

### Article 16.

- a) Les Parties Contractantes notifieront au Secrétaire. Général du Conseil de l'Europe toute modification aux lois et règlements en vigueur qui pourrait af-
- b) Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire régulier, au sens de la présente Convention, tant que Général du Conseil de l'Europe toute nouvelle loi ou l'intéressé possede une autorisation de séjour valable tout nouveau règlement non encore couveit par l'an-

nexe I. Lors de cette notification la Partie Contractante pourra formuler des réserves concernant l'application de sa nouvelle législation ou réglementation aux ressortissants des autres Parties Contractantes.

e) Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe communiquera aux autres Parties Contractantes toute aux dispositions du présent article sera accompagné information reque conformément aux paragraphes a) et **b**).

### Article 17.

Les Parties Contractantes peuvent, par des ententes bilatérales établir des dispositions transitoires pour les cas d'assistance accordée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention.

### Article 18.

Les dispositions de la présente Convention ne dérogent nullement aux dispositions des législations natio nales, des convéntions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l'ayant droit.

### Article 19.

Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente Convention.

#### Article 20.

- a) Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention seront réglées d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
- b) S'il n'a pas été possible d'arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d'une des Parties au différend cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant dans l'ordre d'ancienneté et non ressortissant d'une des Parties au différend.
- c) La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera rendue conformément aux principes et à l'esprit de la présente Convention; elle sera obligatoire et sans appel.

### Article 21.

a) La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

b) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le dépôt du deuxième instrument de ratification.

c) Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le dépôt de l'instrument de ratification.

### Article 22.

a) Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

- b) L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois
- c) Tout instrument d'adhésion déposé conformément d'une notification des renseignements qui figureraient dans les annexes I et III à la présente Convention si le Gouvernement de l'Etat intéressé avait été, à la date de l'adhésion, singnataire du présent accord.

d) Aux fins d'application de la présente Convention. tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe c) du présent article sera réputé faire partie de l'annexe dans laquelle il serait consigné si le Gouvernement de l'Etat intéressé était signataire

du présent accord.

#### Article 23.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil:

- a) la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention et les noms des Membres qui l'auront ratifiée, ainsi que ceux des Membres qui la ratifieront par la suite:
- b) le dépôt de tout instrument d'adhésion affectué en application des dispositions de l'article 22 et la réception des renseignéments qui l'accompagnent;
- c) toute notification reque en application des dispositions de l'article 24 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

#### Article 24.

La présente Convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe b) de l'article 21. Elle restera ensuite en vigueur d'année en année, pour toute Partie Contractante qui ne l'aura pas dénoncée, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fin d'une telle période.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: P. van Zeeland

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: E. WAERUM

Pour le Gouvernement de la République française: BIDAULT

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

ADENAUER

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: STEPHANOPOULOS

Pour le Gouvernement de la République islandaise: Kristinn Gudmundsson

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Prôinsias Mac Aogáin

Pour le Gouvernement de la République italienne: Ludovico Bennement

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:

BECH

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: J. W. Beyen

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Halvard Lange

Pour le Gouvernement de la Sarre:

(par application de la résolution (53) 30 du Comité des Ministres)

P. van Zeeland

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Osten Undén

Pour le Gouvernement de la République turque: F. KOPRULU

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Anthony NUTTING

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Annexe 1

### Legislations d'assistance visées à l'article premier de la Convention

Brigique:

Lois des 27 novembre 1891, modifiées par les lois des 16 juin 1920 et 8 juin 1945, et celle du 10 mars 1925, modifiée par la loi du 8 juin 1945 sur l'assistance publique.

DANEMARK:

Loi d'assistance publique du 20 mai 1933 avec amendements ultérieurs, à l'exception des dispositions suivantes: IIe partie, section 130, paragraphe 1, n. 1 à 3; IIIe partie; IVe partie, sections 247 à 249.

#### FRANCE \*

a) Assistance à l'enfance

Loi du 15 avril 1913 sur l'assistance à l'enfance.

Loi du 5 juillet 1914 relative au remboursement aux institutions privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs en danger moral et des enfants anormaux

b) Assistance à la famille

Décret du 29 juillet 1939 et décret du 8 novembre 1951.

c) Assistance aux adultes

Loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables.

Loi du 2 août 1949 sur l'aide aux avengles et aux nances, des Congrands infirmes (pour ce qui concerne les dispositions d'assistance).

n. 59/7.5.1952.

(iv) Exercise

Loi du 24 mai 1951 (article 74) instituant l'allocation compensatrice des augmentations de loyers.

Loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) sur les bureaux de bienfaisance.

Loi du 31 mars 1928 (article 24) sur les allocations militaires.

d) Assistance médicale gratuite

Loi du 15 juillet 1893.

Ordonnance du 31 octobre 1945 sur la lutte antituberculeuse.

Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés.

RÉPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE:

Réglementation d'assistance du 13 février 1924.

Principes du Reich concernant les conditions, le mode et l'étendue de l'assistance publique, du 4 décembre 1924.

Loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes, du 18 tévrier 1927.

Ordonnance sur l'aide aux tuberculeux, du 8 septembre 1942.

Loi prussienne sur l'instruction des enfants aveugles et sourds muets, du 7 août 1911.

GRÈCE:

La législation hellénique prévoit l'assistance publique aux indigents. Sont considerés comme indigents, en vertu des dispositions du décret royal du 11 juin 1946, les personnes munies d'un certificat d'indigence délivré par les services compétents du Ministère de la Prévoyance Sociale.

a) Assistance aux enfants

(i) Prestations de lait : circulaire du Ministère du Commerce n. 267.406/21961/10.12.1951.

Elles sont gratuites pour les enfants jusqu'à deux ans et à prix reduit pour les cniants de deux à six.

(ii) Allocations aux enfants privés de protection paternelle: circulaire du Ministère de la Prevoyance Sociale n. 100.000/1950.

Elles varient selon l'indigence et le nombre des membres protegés de la famille.

(iii) Entrée gratuite des enfants souffrant d'adénopathie dans les préventoriums: circulaire du Ministère de la Prévoyance Sociale n. 817/7338/10.1.1952.

(iv) Entree gratuite dans les orphelinats dits « nationaux » : circulaire du Ministère de la Prévoyance Sociale n. \$5216/1951.

L'entrée est accordée selon une règle de priorité établie d'après l'indigence et l'état de l'orphelin.

b) Assistance aux adultes

(1) Cuculaire du Ministère de la Prévoyance Sociale n. 104105/14.11.1947.

L'assistance médicale est prévue pour les indigents. Elle comporte l'allocation gratuite de produits pharmaceutiques par les offices de santé et l'allocation de soins médicaux dans les établissements hospitaliers.

(ii) Exemption des frais de transport: circulaire du Ministère de la Marine Marchande n. 14931/7.3.50.

Un certain nombre de places sont réservées aux indigents sur les bateaux grecs effectuant le cabotage.

- (1ii) Exemption des frais de transport pour le retour au lieu de résidence des prisonniers mis en liberté: circulaire des Ministères de la Justice, des Finances, des Communications et de la Marine Marchande n. 59/7.5.1952.
- (iv) Exemption des frais judiciaires: art. 220 à 224 du code de procédure civile.

Cette exemption est accordée aux étrangers sur réciprocité.

ISLANDE:

Loi n. 80, en date du 5 juin 1947, sur l'assistance sociale.

#### IRLANDE:

Loi d'assistance aux aveugles, 1920.

Loi d'assistance publique, 1939.

Loi de traitement mental, 1945.

### ITALIE:

a) Texte unique des lois d'ordre public du 18 juin 1931, n. 773, art. 142 et suivants, règlementant le séjour des étrangers en Italie.

b) Loi du 17 juillet 1890, n. 6972, sur les institutions publiques d'assistance et de bientaisance, art. 76 et 77, et règlement administratif du 5 février 1891, n. 99, art. 112 et 116 pour les infirmes et indigents en général.

c) Loi du 14 février 1904, n. 36, art. 6 et règlement du 16 août 1909, n. 615, art. 55, 56, 75, 76 et 77 pour

les aliénés.

d) Décret-loi du 31 juillet 1945, n. 425, sur les attributions et l'organisation du Ministère de l'Assistance aux Victimes de la Guerre.

#### LUXEMBOURG:

Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.

Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets. PAYS-BAS:

Loi du 27 avril 1912 relative à l'organisation de l'assistance publique.

### Norvège:

Acte du 19 mai 1900 relatif à l'aide publique.

Réglementation d'assistance du 13 février 1924.

Principes fondamentaux du Reich relatits aux conditions préalables, au genre et à l'étendue de l'assistance publique, du 1er août 1933.

Ordonnance prussienne d'application relative à l'ordonnance portant devoir d'assistance, du 30 mai 1932.

Loi relative à la prévoyance sociale pour la jeunesse, du 9 juillet 1922.

Loi sur l'assistance publique du 14 juin 1918.

Loi sur les soins aux enfants du 6 juin 1924, paragraphe 29.

Ordonnance du 30 juin 1948 relative aux allocations pour logements de famille et allocations pour combustibles.

### TURQUIE:

Loi d'hygiène publique, articles 72, 722, 99, 105,

Loi n. 487 relative à la lutte antipaludique, article IV.

Loi n. 305.

Loi n. 538.

Règlement des institutions hospitalières, articles 4-3 et 5.

Règlement des Unions Ecole-Famille.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU Nord:

a) Grande-Bretagne

Loi sur l'assistance nationale, 1948.

Loi sur le Service national de Santé, 1946 à 1952.

Loi sur le Service national de Santé (Ecosse), 1947 à 1952.

b) Irlande du Nord

1948 et 1951.

Loi sur les Services de Prévoyance sociale (Irlande du Nord), 1949.

Lois sur les Services de Santé (Irlande du Nord), 1948 à 1952.

Loi sur la santé publique (Tuberculose) (Irlande du Nord), 1946.

ANNEXE II

### Réserves formulées par les Parties Contractantes

- 1. Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a formulé la réserve suivante:
- « Lorsque la législation allemande mentionnée à l'annexe I prévoit l'octroi de subventions spéciales et d'un enseignement destinés à donner à un individu les moyens de monter une affaire ou de commencer une cairière, ou dans un but d'enseignement professionnel, et lorsque ces subventions dépassent le champ d'application de l'assistance prévue par la présente Convention, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne peut accorder ces subventions spéciales aux ressortissants des autres Parties Contractantes, mais n'est pas tenu de le faire ».
- 2. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé la réserve suivante:
- « Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de n'appliquer l'accord que sous condition d'un séjour minimum de dix ans au regard de la disposition de l'article 7 ».
- 3. Le Gouvernement du Royaume Uni a formulé la réserve suivante:
- « Le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de se soustraire aux obligations découlant de l'article 1er en ce qui concerne les personnes susceptibles d'être rapatriées en application des dispositions de l'article 7, mais qui ne profitent pas des facilités offertes pour leur rapatriement (y compris le voyage gratuit jusqu'à la frontière de leur pays d'origine) ».

ANNEXE III

### Liste des documents faisant foi de la résidence et visés à l'article 11 de la Convention

### BELGIQUE:

Carte d'identité d'étranger ou extrait du registre d'inscription des étrangers ou de registre d'inscription de la population.

#### Danemark:

Extrait du registre des étrangers ou du registre de la population.

## FRANCE:

Carte de séjour d'étranger.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

Inscription dans le passeport ou extrait du registre des étrangers.

#### Grèce:

En général, le passeport constitue le document établissant la qualité d'étranger. Des cartes d'identité son délivrées par le Service des Etrangers aux étrangers qui s'établissent en Grèce un mois après leur arrivée. Lois sur l'assistance nationale (Irlande du Nord), Dans tous les autres cas, les étrangers sont munis d'un permis de séjour.

ISLANDE:

Certificat établi d'après la liste des étrangers tenue par les autorités en matrère d'immigration, et certificat établi d'après le registre du recensement.

#### IRLANDE:

Endossement du Ministère de la Justice sur les passeports ou titres de voyage et inscription sur les registres de la police. Ces endossements sont certifiés par la police.

ITALIE:

Certificats d'état civil complétés de tout autre document, y compris un ou plusieurs actes de notoriéte rédigés dans les formes usuelles.

LUXEMBOURG:

Carte d'identité d'étranger.

PAYS BAS:

Extrait du registre d'inscription des étrangers ou du registre d'inscription de la population.

Norvège:

Extrait du registre des étrangers.

SARRE:

Légalisation du domicile. Carte d'identité sarroise B. Copie de la déclaration à la police.

SUÈDE:

Passeport ou extrait du registre de l'Office national des étrangers.

TURQUIE:

Permis de séjour pour étrangers.

ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

Extrait des registres du Bureau central des Etrangers (Central Register of Aliens) ou inscription apposée sur le passeport ou autre titre de voyage de l'étranger.

### Protocole additionnel à la Convention européenne d'assistance sociale et medicale

Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Membres du Conseil de l'Europe,

Vu les dispositions de la Convention européenne d'Assistance sociale et médicale, signée à Paris, le 11 décembre 1953 (dénommée ci-après «la Convention d'Assistance »);

Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (dénommée ci après « la Convention de Genève »);

Désireux d'étendre aux réfugiés, tels qu'ils sont définis dans la Convention de Genève, le bénéfice des dispositions de la Convention d'Assistance,

Sont convenus de ce qui suit:

### Article 1er

Pour l'application du présent Protocole, le terme « réfugié » a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la Convention de Genève, sous réserve que chacune des Parties Contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l'aiticle 1er de la Convention Elle entend retenir au point de vue des obligations

assumées par Elle en vertu du présent Protocole, à moins qu'Elle n'ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier cette Convention.

#### Article 2.

Les dispositions du titre I de la Convention d'Assistance sont applicables aux rétugiés dans les conditions prévues pour les ressortissants des Parties à cet accord.

### Article 3.

1. Les dispositions du titre II de la Convention d'Assistance ne s'applique ont pas aux refugiés.

2. Dans le cas des personnes qui ne peuvent plus bénéficier de la Convention de Genève aux termes des dispositions du paragraphe C de l'article 1er de cette Convention, la période de résidence conditionnant le rapatriement fixé à l'article 7 a) (1) de la Convention d'Assistance commencera à courir à partir de la date où la personne réfugiée a cessé de beneficier de ces dispositions.

### Article 4.

Les Parties Contractantes considéreront les articles 1, 2 et 3 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention d'Assistance et les autres dispositions de cette Convention s'appliqueront en conséquence.

#### Article 5.

- 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe qui ont signe la Convention d'Assistance. Il sera ratifié.
- 2. Tout Etat qui a adhéré à la Convention d'Assistance peut adhérer au présent Protocole.
- 3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.
- 4. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout Etat adhérent, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
- 5. Les instruments de ratification et d'adhésion du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe et aux Etats adhérents les noms des Etats qui l'auront ratifié ou y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: P. van Zeeland

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: E. Waerum

Pour le Gouvernement de la République française:
BIDAULT

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

ADENAUER

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: Stephanopoulos

Pour le Gouvernement de la République islandaise: Kristinn Gudmundsson

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Prôinsias Mac Aogáin

Pour le Gouvernement de la République italienne:
Ludovico Benvenuti

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:

BECH

Pour le Gourcrnement du Royaume des Pays-Bas: J. W. Beyen

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Halvard Lange

Pour le Gouvernement de la Sarre:

(par application de la resolution (53) 30 du Comité des Ministres)

P. van Zeei and

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Osten Unden

Pour le Gouvernement de la République turque: F. KOPRULU

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Anthony Nutting

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Accords intérimaires concernant la sécurité sociale et la Convention d'assistance sociale et medicale

Interprétation des termes: « ressortissants » et « territoire » 2eme édition

Le paragraphe 4 de l'article 1er des Accords intérimaires européens concernant la Sécurité Sociale, et le paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention d'Assis tance sociale et médicale, prévoient que les termes « ressortissants » et « territoire » d'une Partie Contractante auront la signification que cette Partie leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes.

Les significations attribuées à ces termes par les Gouvernements membres du Conseil de l'Europe, telles qu'elles ressortent des communications adressées au Secrétaire Général par ces Gouvernements, sont les suivantes:

### 1. Belgique:

a) Ressortissants

Personnes possédant la nationalité belge.

b) Territoire

Le territoire métropolitain, à l'exclusion du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

### 2. DANEMARK:

a) Ressortissants

Personnes possédant la nationalité danoise.

#### b) Territoire

Le Danemark même, abstraction faite des Iles Féroé et du Groenland. Toutefois, il peut par la suite éventuellement être question d'élargir le champ d'application des traités à comprendie également ces parties du royaume.

### 3. FRANCE:

### a) Ressortissants

Toutes les personnes de nationalité française, tous les ressortissants de l'Union Française, sauf ceux des Etats associes, et tous les protégés français.

### b) Territoire

La France métropolitaine et ses départements d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).

- 4. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
  - a) Ressortissants
  - i) Les ressortissants allemands.
- ii) Les personnes qui, en tant que réfugiés ou expulsés d'origine ethnique allemande ainsi que leurs conjoints ou descendants, ont trouvé accueil à la suite des événements de la deuxième guerre mondiale dans le territoire du Reich allemand, tel qu'il existait au 31 décembre 1937 même s'ils ont quitté ce territoire. Le statut mentionné s'applique aux épouses et descendants, conformément aux dispositions concernant la dérivation de la nationalité (Articles 4 à 6 de la loi allemande du 22 juillet 1913 sur la nationalité).

### b) Territoire

Territoire d'application de la loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement Fédéral se réserve de communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, avec effet obligatoire pour les Parties Contractantes, que cet accord s'étendra au Land Berlin à dater du 1er du mois qui suivra la notification de cette déclaration.

#### 5. GRÈCE:

### a) Ressortissants

Personnes possédant la nationalité hellénique et toutes personnes munies d'un passeport grec valable. Certains ressortissants hellènes ne possèdant pas de passeport grec parce que leurs documents de nationalité ne sont pas en règle, ou pour d'autres raisons. Il serait souhaitable que, dans ces cas incertains, les autorités compétentes des Parties Contractantes prennent l'avis des autorités diplomatiques ou consulaires helléniques à l'esprit de l'article 15 de la Convention.

## b) Territoire

tribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Toute l'étendue du territoire hellénique, y compris Général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera les îles, tel qu'il a été défini par les traités internationaux en vigueur.

### 6. ISLANDE:

a) Ressortissants

Toutes les personnes ayant légalement droit à la citoyenneté islandaise.

### b) Territoire

Le territoire de l'Islande, y compris les îles environnantes et les eaux territoriales relevant de la juridiction de l'Islande.

### 7. IRLANDE:

a) Ressortissants

Les citoyens de l'Irlande.

b) Territoire

La partie du territoire national de toute l'île d'Irlande relevant actuellement de la juridiction du Gouvernement irlandais.

#### 8. ITALIE:

a) Ressortissants

Tous les citoyens de l'Etat et tous ceux auxquels la loi sur la nationalité a éte étendue, ainsi que les apatrides résidant sur le territoire de l'Etat.

b) Territoire

Le territoire national métropolitain.

### 9. LUNDMBOURG:

a) Ressortissants

Personnes de nationalité luxembourgeoise.

b) Territoire

Le territoire du Grand Duché de Luxembourg.

#### 10 Pais Bas:

a) Ressortissants

Personnes de nationalité néerlandaise.

b) Territoire

Le territoire du Royaume en Europe.

#### 11. Norvège:

a) Ressortissants

Personnes possédant la nationalité norvégienne aux termes de la loi norvégienne sur la nationalité du 8 décembre 1950.

b) Territoire

Le Royaume de Norvège, à l'exclusion de Svalbard. Les accords ne seront pas applicables à l'Archipel de Svalbard (Spitzberg), quorque ces territoires fassent partie du Royaume, en raison du fait que le régime norvégien de sécurite sociale n'a pas été étendu auxdits territoires.

#### 12. SARRE:

a) Ressortissants

Personnes possédant la nationalité sarroise en vertu de la loi du 15 juillet 1948, modifiée par la loi du 25 juin 1949.

b) Territoire

Le territoire soumis à la souveraineté de la Saire.

#### 13. SUÈDE:

a) Ressortissants

Les citoyens suédois.

b) Territoire

Le territoire de la Suède.

### 14. TURQUIE:

a) Ressortissants

Personnes possédant la nationalité turque.

b) Territoire

Le territoire placé sous la souveraineté de la Turouie.

### 15. ROYAUME UNI:

a) Ressortissants

Les citoyens du Royaume-Uni et des colonies.

b) Territoire (1)

L'Angleterre, le Pays de Galles, l'Ecosse, l'Irlande du Noid et l'Ile de Man, à l'exclusion des Iles anglo normandes et des autres territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales: néanmoins, l'application des Accords et de la Convention aux Iles anglo-normandes pourra être envisagée ultérieurement.

MOI A FELICE direttore

SANTI RAFFAELE, genente

<sup>(1)</sup> Suivant déclaration du Gouvernement du Royaume Uni, en date du 5 mars 1954.

# PREZZO L. 160